# L'AUMSIA PRILATO

Coste per Udine annue lire 14 antecipate; per tutto l'Impero lire 16; semestre e trimestre in proporzione: ad ogni pagamento curispouderà una ricevuta a stampa col timbro della Direzione. — Le associazioni si ricevono a Udine in Mercatovecchio Libreria Vendrame. —
ettere e grappi sarunno diretti franchi; i reclami gazzette con lettera aperta senza affrancazione. — Le inserzioni cent. 30 per linea.

## UN CAPITOLO DI STORIA

Scrivo adesso un caso semplice e vero, non già un romanzetto incariocciato d'intrighi, nè iò inviterò a scorrere queste carte i martiri ciarlatani che accarezzano due meschini rammarichi e li addobbado pomposamente fino a farli parere al foro occhi pieni d'itterizia grandi sventure e colpi avversi della fatalità. — Domando soltanto un quarticello d'ora a quello fra i mille che ama le storie genuine e commoventi, e compassione ai dolori altrui meglio che ai proprii, sian pure dolori d'estranei, purche il novellatore non dia nel baroccio, colorandoli con quelle tinte azzurognole e quei riflessi di luna che guastano così miseramente molte delle buone tavolozze d'oggidi.

La vita dello scolaro, o Lettore benigno, è hella assai, veduta in Jontananza dalla memoria d'un vomo di quarant'anni che s'arrabbatta nell'inquietudine dei mille negozii, ma credi tu che la decrepitezza sarebbe poi quel mostro che la è agli occhi degli nomini, se dopo le venisse una condizione di essere più incresciosa ancora, se la si può immaginare, e non già quello spauracchio della morto che è a mio credere il minore dei mali ed il minore dei beni? - Via dunque, o bavosi censori, non invidiateci questi quattro o cinque anni trascinati per le panche dei Teatri, dei Calle e delle scuole! voi lo sapete bene che anche noi abbiamo i nostri fastidii, e le noje di mode, ed anche le nostre sventure, come le si sogliono chiamare. — Altre volte la gioventù era detta l'età delle dolci illusioni? - Ci predicano tutto il giorno le malvagità degli uomini, e il peggioramento delle condizioni sociali, ci stampano certi libri che guai se li potesse leggere un neonato! gli spunterebbero i capelli grigi, e poi vengono ad invidiare le facili speranze, e i' imperturbabilità delle fedi giovanili! La gioventù, lo dico a voi signori, a voi che l'avote crocefissa, la gioventù quale la s' intendeva una volta non abita più nel cuore della gente che sa leggere: tutte le età dell' uomo sono omai misere o fortunate ad una maniera, e nna poca differenza rimane ancora per avventura nell'eccitabilità dei sensi. Invidiateci ora ( e ne siete capaci nei fondacci del cuore!) invidiateci; ed io vi praclamerò le bestie più ciniche e mostruose che abbiano mai vestito parvenza d'uomo.

Tutto questo per dire a te, Lettor benigno che siedi in quel canto, come or fa un mese io sentissi sull'anima il peso di una di quelle noje che soffrono tanti altri alla mia età in questo secolo allegro e bullone. Si dice che sia ottimo rimedio a tuli ridicologgini il cambiar aria, e sul fatto con un mio amico me la svignai per Venezia, ove giunto, le lo assicuro in fede mia, dimenticai e le noje, e Padova, e i paragrafi del Regolamento ( che, fra parentesi, non aveva ancor letti ) - Su e giù per Piazza S. Marco, in gondola, a Teatro ci spassavamo come in ogn'altro punto del globo; ma per soprappiù c'era quell'aria Veneziana, quella carezzevolo almosfera d' obblio che Circe faceva respirare a' suoi inuamorali prima di tramutarli in porci, se ben mi sovviene. — Insomma si scialava shadatamente la vita per guarir della noja e sentir poi di là a poco il rimorso di averla empiuta con occupazioni tanto animalesche. - Erano tre giorni che si tirava innanzi la hella commedia e si pensava a tornare al solito lavoro con quel po di lena che avevamo tesoreggiato in tre giorni di ozio: voglia o mon voglia ad un fine bisognava venirci, ne si diventa giuristi pigliando il fresco sulla Riva dei Schiavoni - "Andiamo? -- domando con una vocina pietosa il mio compagno di viaggio. — Andigmo pure! risposi mezzo tono più basso, - lo partava allora indosso tutti i miei beni come il Greco Simonide, ma l'altro per caso aveva un fardellino al suo alloggio e mi pregò di accompagnaryelo per poi andarcene in lenta e melanconica compagnia alla stazione. - Dopo avere sfregolato a destra ed a mancina lo muraglio d'una dozzina di calli, tiriamo a rompicollo la corda d'uno di quei campanelli che hanno tanta parte nel concerto dei rumori Veneziani, entriamo per una di quelle porte che si spalancano come per magia lasciando l'onesto visitatore o in un angolo ove non si vede gocciolo, o in un atrio splendidissimo con una scala di quà ed una scala di là senza un segno che gli indichi la dimora della persona cercata, e ci arrampichiamo per una scala a dieci risvolte, a capo alla quale troviamo la padrona di casa, ed un signore sconosciuto impegnato in un dialogo dei più stravaganti.

Il signore, uno di quei buoni vecchi della Carinzia, alti, quadratic patriarcali, non parlava che il Tedesco; la signora, Veneziana dal capo alle piante, non capita che il Veneziano, e ambeduo procuravano d'intendersi ad occhiate, a gesti, a cenni di capo, e non ci riescivano gran fatto. Solamente facea meraviglia come ad onta delle ridicolaggine che s'infiltra il più delle volte in questi dialoghi a tentone, regnasse sui loro volti una melanconia profonda, quasi solenne. Che so io! così alle prime mi parve d'infravvedere fra quelle anime così diverse di scorza e sconosciuto l'una all'altra un segreto di alto dolore.

— Buon giorno! disse la Veneziana al mio amico — di grazia non sa ella un poco il Tedesco? — Un pochino, egli soggiunse, — e non me ne fido.

— Faccia dunque la carità di ascoltare cosa mi va dicendo questo buon vecchio, cui da mezz' ora mi dispero di non poter rispondere.

— Volentieri per quanto potrò! -

Ella fece loro cenno di entrare nella sua stanza da lavoro, ed io li seguii mosso da una interna pietà. — Il vecchio con un piglio tra l'affannoso e il riconescente si volse al suo interprete dicendogli venir egli assai da lontanno in cerca d'un giovine agente di cambio che gli si aveva scritto giacer malato da un mese in quella casa.

- Dond' è ella di grazia? domandò il mio amico.

- Di Klagenfurt, Signore.

Questo nome di Klagenfurt gettato là in mezzo ad altre parole d'una lingua ignota svegliò certamente nella donna una angosciosa ricordanza poiche le si annuvolò la fronte d'una memoria di dolore. — In questo mezzo il mio compagno le si era volto a spiegarle come quel signore fosse di Klagenfurt e cercasse d'un giovane agente di cambio che egli per lettera aveva saputo infermo presso di lei.

Gran Dio! — lo interuppe la donna sbassando la voce come se lo straniero potesse intendere il suo dialetto — quel povero e caro giovine è andato in Paradiso da due giorni!, — e si nascose il capo fra le mani e diede in un pian-

to dirotto.

Il dolore di quella donna che scoppiava in singhiozzi ebbe un riflesso di tetra ansietà sul viso del povero vecchio.

- Perche piange quella donna? per pieta me lo dica tosto, o signore! gridò egli precipitosamente.

— Piange... rispose il mio amico, e stentava a dire di più perchè la commozione di quelle due creature gli soffocavano la voce — piange perchè

quel giovine è morto da due giorni.

razione il vecchio — morto i ripetò indi a poco con voce quasi spenta, e levò al cielo gli occhi da cui uscivano due di quelle lagrime che tracciavano sulle guancie un solco incancellabile —

Si vera disperazione animò in quell'istante quella fisonomia che per solito dovova parere di marmo che lo septiva i brividi nel cuore, e la donna guardandolo, fu soprappresa da una nuova convulsione di pianto.

— Ma Ella è forse un parente di quel giovine? — chiese con voce tremante il mio amico che non

era meno commosso di me.

— Sono suo padre! suo padre! — rispose il vecchio con un gemito che usciva dal profondo del cuore. — Nè io nè la padrona intendevamo la lingua ch' egli parlava, ma comprendemmo però il senso terribile di quelle parole che parevano d' un moribondo, e chiesimo con une sguardo la conferma de' nostri sospetti al povero interprete che pareva annichilato dallo spettacolo di sì grande sventura.

- E suo padre! - ne disse quasi piangendo.

Tutti ci avvicinammo al povero vecchio che stava là in mezzo alla stanza impietrito e cogli occhi rivolti al cielo, e ci strinsimo a lui come a dimostrargli quanta commiserazione era in noi d'un dolore così vero ed insanabile. — Egli era partito il poveretto da Amburgo ove avea ricevuto l'annunzio della malattia del figliuol suo: era corso giorno e notte fino a Venezia sperando di confortarne i patimenti, e non avea trovato che gente straniera dirgli seccumente quasi sulla soglia della casa: Sappiate che vostro liglio è morto!

Letter mie care che conosci i delori degli altri, questo voleva io narrarti e nulla più: se il caso del povero vecchio non ti toccò il cuore, sei alquanto più cattivo di me, che allora nel partir da Venezia e per molti giorni susseguenti ed anche ora che da quella acena è già scorso un mese, vedo sempre la faccia rugosa di quel povero padre scolpita d'un dolore profondo e rassegnato che andava dicendo a chi sapeva interpretarlo - Questo dolore è per me un tesoro! io non cercherò di distruggerne la memoria coll'affogarmi, nè di attenuario colle inezie e coi giocatoli di voi altri gente di hell' umore, ma me lo terrò sempre in cuore come slimolo a buone operazioni, e cercherò che la mia vita vada piena anche di tutto quel bene che il figliaol mio avrebbe fatto agli uomini, così quando ci raggiungeremo lassù io potrò dirgli -- Figlio mio, io ho pagato alla società gli anni di Paradiso che la morte ha rubato a' tuoi simili togliendoti seco in gioventù l

IPPOLITO NIEVO

### LA PROVVIDENZA

CRONACA DEL BOSFORO

(Continuazione e fine)

- L'uomo di mare è sempre buono a dispetto del suo mestiere. Quando la morte ci coglie, noi siamo cristiani - e se per avventura arriviamo alla vecchiaja, corriamo a rifuggiarci in una grotta e ci facciamo eremiti. Il demonio allora si morde le dita — lanto peggio per lui, bisognava sorvegliarci un po' meglio. \_\_ Il nostro buon angelo ė più accorto! - Nessuna meraviglia quindi se noi tutti fummo commossi nel vedere due donne, povere come Giobbe, patire gli stenti dell' indi-genza per mantenere un faro, per pura carità verso i marinaj. - Noi siamo venuti per ringraziare je e tua figlia, e per lasciarti due cose in memoria della nostra ammirazione - la prima e la più essenziale è questa carta con questo rosso suggello - portala sempre al tuo collo come fosse uno scapolare. - Se quelche filibustieri si presentassero qui, fa di mostraria, ed essi fuggiranno come fuggono i demonj al segno della Croce – dell'altra cosa che qui lasciamo ne farai quell'uso che credi - Addio, prega per noi i santi del paradiso, poiché ne abbiamo gran bisogno, ad esempio del loro capo tutti i pirati s'inchinarono ed in un batter d'occhio furono a bordo. Levarono l'ancora, le vele si gonfiarono alla brezza mattutina e la barca s' involò come una rondine alla volta della Propontide ove era il loro nido.

Irene corse alla figlia e l'abbracció innondandola di lagrime, poi quella madre raccontò a Denisa questa notturna avventura, non tralasciando ad ogni frase d'indirizzare a Dio una parola di rendimento di grazie. La gioja del cielo innondò il cuore delle due derelitte, ed il sole, questo eterno sorriso di Dio, penetrando co' raggi pei crepacci della torre le fece accorte che colla venuta del giorno era scomparso ogni pericolo, ed al timore della morte succedette il gaudio della vita. -- Scesero le scale, ed a piedi di questa trovarono una cesta ripiena di ogni maniera di vivande. - Di unanime accordo le due donne respinsero il dono - uno scrupolo cristiano impedì ad esse tanto di approflittare e di offrire ad altri questo frutto della pirateria, quindi gettarono la cesta nel mare senza nessua pensiero di amarezza. - Fatto questo sacrificio, il pane quotidiano lor parve migliore.

Quantunque Irene fosse guarita, pure non poteva intraprendere i soliti lavori, e Denisa era troppo delicata per farli. — Come si poteva adunque riparare il disordine portato all'economia domestica dalla infermità della madre? Tutte le loro richezze consistevano in quelle poche monete d'argento lasciate sulla riva da una mano ignota: ma dopo lo sbarco dei pirati anche questo tesoro lor divenne sospetto — non osavano approfittarne.

Dopo quell' avventura Irene dormiva poco, ed una notte le parve di sentire dei suoni vaghi e misurati che non si assimigliavano punto al mormorio che la brezza o la tempesta fa nelle aque del Bosforo. Le persone che vivono nella solitudine ed in continua comunicazione colla natura acquistano una tale acutezza di udito da distinguere i suoni più impercettibili. Questi suoni adunque le infusero nell' unima più spavento di quanto

avrebbero polulo fare gli elementi in tempesta. —
Irene si recò all'osservatorio in cima alla torre.
Le aque del Bosforo erano tranquille e risplendevano come in uno specchio la luce del faro. —
Nessun soflio di vento agitava le foglie del pino due suoni distinti giungevano però all'udito di Irene, il canto del grillo ed il respiro affannoso di un nuolatore. — Nel medesimo istante essa vide un uomo alzarsi dall'aqua e fuggire fra le colline, poi tutto ricadde nel silenzio — un momento dopo Irene scorse un braccio innalzarsi e deporre qualche cosa che la distanza non gli permise di distinguere, ma che nel cadere mandò un suono argentino.

L'occasione era troppo bella per non approfittarne. - Questo è il nuotatore della Provvidenza, ella disse, andrò a lui senza tema, po che questo è un amico. - Denisa dormiva del sonno della giovinezza che neanco il fragore del tuono basta ad interrompere. Irene prese na vecchio mantello, si affacció alla finestra, e chiamo a tutta sua forza quello sconosciuto. — Il nuotatore alzò la testa e vide la donna alla finestra della torre che accennando colla mano gli gettava un mantello. ---Egli corse subito a prenderlo, e dopo averlo indossato s' incammind verso la casa. Irene aperse la porta e gli fece segno di parlar sotto voce, per non syegliare la figlia. - Mia cara sorella in Gesù Cristo, disse lo straniero, io vi conosco da lungo tempo e conosco del pari la gentile vostra figlia, ma voi non mi conoscete - io voleva nascondere la mano che soccorreva due misere donne, ma voi avete spiato l'autore di una buona azione, come si veglia sopra l'autore di un delitto — io mi sono tradito — ma vi assicuro che meritava migliore fortuna. - Fratello, disse Irene porgendogli la mano, perdonate la mia indiscrezione, e vi prego a scusarmi, ma sono tauti i pericoli che circondano due donne isolate che non vi fară meraviglia se io ho sempre gli occhi aperti per prevenirli; fu dunque un puro accidente che mi fece scoprire il secreto del vostro benefizio. - Sorella disse l'incognito - io sono in dovere di dirvi chi sono, di parlarvi con franchezza. - In questo paese siamo pochi che seguiamo la sede di Cristo, e troppo perseguitati dagi' infedeli perché non cerchiamo di unirci cui vincoli della confidenza e della fraternità...Mi chiamo Costantino Psycha, nativo di Cerigo, abito nel piccolo villaggio della Madonna del Mare e possedo in tutta proprietà il Campo di Olivi che voi attraversate per rendervi alla Cappella nei giorni di festa.

— Pronunciando con accento marcato le ultime parole del suo discorso: Ahl mi ricordo, disse Irene... mi ricordo... Era la festa delle Palme, mia figlia ed io eravamo assise e... e, interruppe Costantino, la Provvidenza ha permesso che io fossi là ad ascoltare indiscretamente le vostre parole... serbai memoria della quantità di oglio

che vostra siglia desiderava per il suo faro, e subito satta la raccolta mi seci premura di portarvi in persona gli otri che avete ritrovati sulla riva — quelli che dicono, che una buona azione non è premiata che dopo la morte s'ingannano, poiche da quell'epoca in poi le mie rendite si aumentarono, e le mie raccolte surono sempre più prospere. — Voi vedete che il re Davide he ragione di dire " che i frutti dei frumento degl' olivi e delle vigne si sono molliplicati n.

Il cristiano che si esprimeva con il mistico linguaggio dell'antico Egitto era un giovine di 25 anni, di aspetto onesto e severo; il suo semplice atteggiamento, la modestia del suo sguardo, la dolcezza della sua voce colpirono Irene in modo straordinario; la sua fede ardente le faceva vedere in quell'uomo uno di quegli angeli che al tempi del patriarchi visitavano la terra,e al suo cospetto si sentiva compresa di un santo terrore.

Era mia intenzione, continuo Costantino, di meritarmi la vostra benevolenza con un lungo seguito di benefici; ma voi mi avete sorpreso al mio secondo viaggio — peraltro se volete tenermi conto del bene che mi avete impedito di lure, non mi ricusate la mano di vostra figlia che io vi domando in isposa. — Cogli occhi a terra e tremando aspetto Costantino la risposta.

Benché Irene, come qualunque altra madre, avesso presentito questa domanda, pure trasali di gioja e balbeitando pronunció le prime parole. -L onore che voi ci fatte è molto grande, pure io non posso rispondervi senza avere in prima consultato mia figlia che io amo tanto, e alla cui volontà non vorrei far forza per nessuna cosa di questo mondo. Aspettate fino domani che è giorno di festa, noi anderemo alla Madonna del Mare, e se mia figlia risponde a seconda del vostro voto e del mio, noi siederemo dopo la messa vicino alla fontana degli Olivi. - Costantino s'inchinò e parti riponendo il mantello sulla riva, si gettò a nuoto onde guadagnaro l'opposta sponda. — Irene rientro nella torre, prese la mano della fauciulla e la favellò in questi accenti. - Ti spiacerebbe, o mia diletta, che io durante il tuo sonno ti avessi fidanzata ad un ricco cristiano che ti ama e promette di farti. felice? - Mia cara madre, rispose la fancipila, voi non potete fare che ciò che è per il mio meglio - ma sono certa che voi avrete pensato a non dividervi da me!...

Irene le racconto distesamente il colloquio avuto durante la notte col giovine greco, al qual racconte il cuore di Denisa si commosse più volte d'inelfabile gioja.

Il giorno dopo la madre e la figlia erano sedute vicino alla fontana degli Olivi in conferma di quanto aveva promesso Irene al giovine greco.

Poco dopo Denisa e Costantino furono sposi felici, addimostrando come la Provvidenza ricambia l'opere della carità e come essa premia coloro che in lei si confidano.

## IL MAR NERO

(continuazione)

LA BESSARABIA. — LA FRONTIERA RUSSA FORTATA DAL DNIESTER SUL PRUT. — CONSEGUENZE FOLITICHE E MILITARI. — L'ISOLA DEI SERPENTI. — FARO E BATTERIA DELLA SULINA. — BENDER. — TIRASPOL, AKKEMAN, OVIDIOPOLI. — LE STEPPE DELLA RUSSIA MERIDIONALE. — ODESSA, MAGNIFICENZA DELLA CITTÀ. — ARIDITÀ DEL SUO TERRITORIO. — IL BUG E IL BORISTENE. — NICOLAIEF E CHERSON; DECADENZA DI QUELLE DUE CITTÀ E PROSPERITÀ D'ODESSA.

La Bessarabia si stende a levante della Moldavia tra il Prut, il Daiester e il basso Danubio, partendo da Galatz, altima città di Moldavia, sino ol mar Nero. Il nome di questa provincia ha esercitato la sagacia degli etnografi. Si crede ch' essa provenga dal nome di un guerriero Bes-l' Arabo, che vi si stabili nel XII secolo colla nazione dei Comani, all' epoca in cui Butu-Kan, nipote di Gengiskan, regnava sulla Tartaria e sulla Crimea.

Reni, città russa, è al confluente del Prut col Danubio; Galatz, città moldava, tra lo stesso confluente e quello del Seret, il gran flume della Moldavia. Abbiam detto che partendo da questo punto il Danubio si profonda in una pianura bassa e pantanosa, e vi si divide in più rami. Sul Prut e sul Danubio, in Bessarabia, sono le fortezze russe di Kagul, di Reni, d'Ismail e Tutsckoff e di Kilia: sulla riva turca Matein, Isatzea e Tulcia borgate munite. Già la parte settentrionale e montuosa della Bessarabia era porte integrante della Moldavia, che si stendeva sulle due rive del Prut, da Kotim o Sciozim a Kiscenau ora capitale della Bessarabia. La frontiera russa era sul Bnieper. Nel 1812 essa avanzò sino al Prut ed alle bocche del Danubio. Da quell'epoca, e specialmente dopo il trattato del 1829, il protettorato della Moldo-Valacchia, mettendo queste provincie in balia della potenza russa, non ha più lasciato alla Turchia altra linea di difesa che il corso del Danubio e la catena del Balkan. Portando la sua base d'operazione dal Dniester al Danubio, la Russia ha dunque avanzato di cento leghe verso il suo scopo secolare.

Nessuna meraviglia che l'Europa abbia finalmente volta la sua attenzione sugli incrementi
d'una potenza che ha finito coll' estendersi dalla
Finlandia al Danubio e che può sboccare dalla
Polonia sul centro dell' Europa, nello stesso tempo
che sulle nostre coste pei due mari nei quali essa
domina. Dopo che i Russi occupano la Polonia,
non sono più separati dagli Stati occidentali che
dalla gran catena del Carpati. Ma questa cerchia
può essere valicata al nord dalla valle dell' Oder,
e a mezzodi da quella del Prut e del Dniester,
due fiumi che scorrono nella Gallizia e nella Bucovina, provincie austriache, prima di scondere

grotta e ci facciamo eremiti. Il demonio allora si morde le dita — lanto peggio per lui, bisognava sorvegliarci un po' meglio. \_\_ Il nostro buon angelo ė più accorto! - Nessuna meraviglia quindi se noi tutti fummo commossi nel vedere due donne, povere come Giobbe, patire gli stenti dell' indi-genza per mantenere un faro, per pura carità verso i marinaj. - Noi siamo venuti per ringraziare je e tua figlia, e per lasciarti due cose in memoria della nostra ammirazione - la prima e la più essenziale è questa carta con questo rosso suggello - portala sempre al tuo collo come fosse uno scapolare. - Se quelche filibustieri si presentassero qui, fa di mostraria, ed essi fuggiranno come fuggono i demonj al segno della Croce – dell'altra cosa che qui lasciamo ne farai quell'uso che credi - Addio, prega per noi i santi del paradiso, poiché ne abbiamo gran bisogno, ad esempio del loro capo tutti i pirati s'inchinarono ed in un batter d'occhio furono a bordo. Levarono l'ancora, le vele si gonfiarono alla brezza mattutina e la barca s' involò come una rondine alla volta della Propontide ove era il loro nido.

Irene corse alla figlia e l'abbracció innondandola di lagrime, poi quella madre raccontò a Denisa questa notturna avventura, non tralasciando ad ogni frase d'indirizzare a Dio una parola di rendimento di grazie. La gioja del cielo innondò il cuore delle due derelitte, ed il sole, questo eterno sorriso di Dio, penetrando co' raggi pei crepacci della torre le fece accorte che colla venuta del giorno era scomparso ogni pericolo, ed al timore della morte succedette il gaudio della vita. -- Scesero le scale, ed a piedi di questa trovarono una cesta ripiena di ogni maniera di vivande. - Di unanime accordo le due donne respinsero il dono - uno scrupolo cristiano impedì ad esse tanto di approflittare e di offrire ad altri questo frutto della pirateria, quindi gettarono la cesta nel mare senza nessua pensiero di amarezza. - Fatto questo sacrificio, il pane quotidiano lor parve migliore.

Quantunque Irene fosse guarita, pure non poteva intraprendere i soliti lavori, e Denisa era troppo delicata per farli. — Come si poteva adunque riparare il disordine portato all'economia domestica dalla infermità della madre? Tutte le loro richezze consistevano in quelle poche monete d'argento lasciate sulla riva da una mano ignota: ma dopo lo sbarco dei pirati anche questo tesoro lor divenne sospetto — non osavano approfittarne.

Dopo quell' avventura Irene dormiva poco, ed una notte le parve di sentire dei suoni vaghi e misurati che non si assimigliavano punto al mormorio che la brezza o la tempesta fa nelle aque del Bosforo. Le persone che vivono nella solitudine ed in continua comunicazione colla natura acquistano una tale acutezza di udito da distinguere i suoni più impercettibili. Questi suoni adunque le infusero nell' unima più spavento di quanto

avrebbero polulo fare gli elementi in tempesta. —
Irene si recò all'osservatorio in cima alla torre.
Le aque del Bosforo erano tranquille e risplendevano come in uno specchio la luce del faro. —
Nessun soflio di vento agitava le foglie del pino due suoni distinti giungevano però all'udito di Irene, il canto del grillo ed il respiro affannoso di un nuolatore. — Nel medesimo istante essa vide un uomo alzarsi dall'aqua e fuggire fra le colline, poi tutto ricadde nel silenzio — un momento dopo Irene scorse un braccio innalzarsi e deporre qualche cosa che la distanza non gli permise di distinguere, ma che nel cadere mandò un suono argentino.

L'occasione era troppo bella per non approfittarne. - Questo è il nuotatore della Provvidenza, ella disse, andrò a lui senza tema, po che questo è un amico. - Denisa dormiva del sonno della giovinezza che neanco il fragore del tuono basta ad interrompere. Irene prese na vecchio mantello, si affacció alla finestra, e chiamo a tutta sua forza quello sconosciuto. — Il nuotatore alzò la testa e vide la donna alla finestra della torre che accennando colla mano gli gettava un mantello. ---Egli corse subito a prenderlo, e dopo averlo indossato s' incammind verso la casa. Irene aperse la porta e gli fece segno di parlar sotto voce, per non syegliare la figlia. - Mia cara sorella in Gesù Cristo, disse lo straniero, io vi conosco da lungo tempo e conosco del pari la gentile vostra figlia, ma voi non mi conoscete - io voleva nascondere la mano che soccorreva due misere donne, ma voi avete spiato l'autore di una buona azione, come si veglia sopra l'autore di un delitto — io mi sono tradito — ma vi assicuro che meritava migliore fortuna. - Fratello, disse Irene porgendogli la mano, perdonate la mia indiscrezione, e vi prego a scusarmi, ma sono tauti i pericoli che circondano due donne isolate che non vi fară meraviglia se io ho sempre gli occhi aperti per prevenirli; fu dunque un puro accidente che mi fece scoprire il secreto del vostro benefizio. - Sorella disse l'incognito - io sono in dovere di dirvi chi sono, di parlarvi con franchezza. - In questo paese siamo pochi che seguiamo la sede di Cristo, e troppo perseguitati dagi' infedeli perché non cerchiamo di unirci cui vincoli della confidenza e della fraternità...Mi chiamo Costantino Psycha, nativo di Cerigo, abito nel piccolo villaggio della Madonna del Mare e possedo in tutta proprietà il Campo di Olivi che voi attraversate per rendervi alla Cappella nei giorni di festa.

— Pronunciando con accento marcato le ultime parole del suo discorso: Ahl mi ricordo, disse Irene... mi ricordo... Era la festa delle Palme, mia figlia ed io eravamo assise e... e, interruppe Costantino, la Provvidenza ha permesso che io fossi là ad ascoltare indiscretamente le vostre parole... serbai memoria della quantità di oglio

d'Ovidio, che Tomes, dove fu esiliato quel poeta, era situata non lungo da Varna o da Mesembria, sulla riva destra del Danubio. I dotti della Corte di Caterina II che non leggevano le epistole di Ovidio, udendo che la laguna del Daiester era chiamata Ovidovo dagli abitanti, si sono creduti bastantemente autorizzati a collocare in quel luogo il soggiorno del poeta, la cui propria testimonianza li contraddice formalmente.

L'erudizione russa non sembra essere stata più fortunata nel nome date alla città di Odessa, dove stiamo per approdare. Questo luogo chiamavasi auticamente Istrianorum portus, e sotto i Turchi, forte di Hagi-Bey. Quando l'Imperatrice Caterina fondò quella città nel 1794, ordinò agli eruditi di trovarle un nome nella storia. Questi pretesero avere scoperto che presso Otcinkoil era esistita una città chiamata Ordessus, e alle foci del Boristene un'altra città della Odissea. Ora la città in questione non può essere che l'antica Othia mitelopolis, situata infatti all' imboccatura di quel gran fiume.

Sarebbe stato meglio confessare che si prestava ingenuamente il nome antico d'una città turca, di Varna, chiamata dai Greci Odyssos e dagl'Imperatori Constantia, nome la cui autenticità

storica non può essere contestata.

Odessa è situata in una steppa arida e sabbiosa, di triste e monotono aspetto, in cui l'occhio cercherebbe indarno qualche scena di pnesaggio, ma dal lato del mare l'aspetto della città è imponente. Edificata sopra un ripiano, sulla cresta d'un litorale bianco che ha cento piedi di altezza, e che ne protegge la rada dai venti del Nord, essa fa pompa d'una linea di edifizi, di palazzi, di caserme e di monumenti di grande effetto. Al basso del lido corre una contrada d'immensa lunghezza, dalla quale si spingono nel mare quattro moli armati di batterie che dividono il porto in quattro bacini, i due primarj de' quali sono il porto di commercio e il porto Imperiale. Una scalea gigantesca, i cui gradi hanno duecento piedi di larghezza, monta dal porto alla città per l'uso dei pedoni. In cima alla gradinata si svolge in semicerchio la piazza Richelieu, nella quale s' innalza la statua dell' untico governatore a cui la città deve i suoi progressi e il suo splendore.

La città di Odessa, la cui popolazione di 60,000 anime è quasi tutta composta di stranieri, dee tutto a' suoi tre primi governatori che erano forestieri di merito eminente: l'ammiraglio don Jose de Rivas napoletano originario di Spagna, il duca di Richelieu, e il conte di Longeron entrambi francesi. Il conte Voronzolf, ultimo governatore della Russia meridionale, ha continuato degnamente l'opera dei suoi predecessori. Odessa è ora la Marsiglia del mar Nero. In tempo di pace vi entrano ogni anno due mila bastimenti con derrate coloniali, prodotti dell'industria europea, e che esportano grani o materie prime, soli elementi commer-

ciali della Russia, cuoi, canape, lino, semi di lino, cera, lana e sego. Il porto non avendo che da 12 a 15 piedi di profondità non può ricevere che hastimenti di commercio, o piccoli bastimenti di guerra. Si trovano 8 braccia (40 piedi) d'acqua nella baja tra il capo Langeron e il capo Dombroski.

Le grosse navi possono stanziare in questa rada, ma sono esposte a colpi di vento dell'este del sud-est, che spingono sino ne' moli del porto onde impetuose cui nessuna forza può resistere. Questo rillusso dell'alto mare depone continuamente sul lido sabbie che alla lunga debbono colmare i

passi.

Odessa ha diritto d'essere citata come una bella città, sebbene i quartieri lontani dalla parte sontuosa e monumentale non offrano all'occhio che meschine baracche di legno lungo i lembi di larghe contrado tirate a traguardo. Odessa é città artificiale che esiste mercè il commercio estero. Non fiume, non acqua, se non quella di alcuni pozzi profondi 150 piedi, acqua rara e di gran prezzo; non territorio coltivabile, non legna d'ardere, non carbone, un clima detestabile torrido e polveroso d'estate, glaciale e nebbioso d'inverno, fanno di questa città un soggiorno poco attraente per coloro che non vi hanno affari di commercio o proprietà. D'inverno il porto è spesso gelato, anzi talvolta il mare gela a gran distanza dalle coste. Nelle contrade di Odessa si va colle slitte come a Mosca, quantunque questo porto sia al 46 grado, ella latitudine di Venezia e di Trieste, e a 2 gradi al mezzodi di Parigi e di Vienna, situate com'è noto al 48 grado.

li vento, sempre in azione sul ripiano sabbioso di Odessa, vi solleva nembi di polvere che sono uno de' maggiori flagelli di quel soggiorno. Nessuno albero vi può prosperare; e dopo di aver provato parecchie specie per la piantagione dei baluardi che dominano il mare, non è stato possibile di farvi allignare che meschine acacie. Tutti i legumi e gli ortaggi vi giungono per mare dalla Crimea meridionale. I doviziosi negozianti hanno fatto di tutto per crear nelle steppe adjacenti case di campagna e giardini; ma il gelo d'inverno, e la polvere e la siccità d'estate non lasciano agli alberi che una vegetazione malaticcia. Tuttavia le piantagioni si proseguono con coraggio, e forse a forza di perservanza si potranno vincere i rigori del clima. La popolazione si compone di Greci, d'Italiani, di Todeschi, di Polacchi, d'Inglesi e di Francesi, di Armeni, di Ebrei.

Le hotteghe delle contrade mercantili hanno insegne in tutte le lingue, e di Russi, non vi sono che i militari e gl'impiegati come a Riga e nelle città tedesche del Baltico. Si accerta non esservi a Odessa una sola casa di commercio Russa e che i diciannove ventesimi della proprietà stabile appartengono agli stranieri. Queste osservazioni spiegano plansibilmente i riguardi che si dicono usati dagli ammiragli inglese e francese a quella grande

città, è come si sieno essi limitati il più che fosse possibile a bombardare il porto militare e i cantieri del governo, risparmiando la città e le pro-

prietà dei privati.

Partendo da Odessa per Nicolajef e Kerson città importanti, passiamo innanzi a molti liman o lagune, che servono d'imboccatura ad altrettanti fiumi, e giungiamo all'immenso liman formato dal Bug (Hypanis dei Greci) e dal Dnieper (Danapris o Boristene,) Liman che ha quindici leghe di lunghezza e due di larghezza. Il Boristene che scende dal ripiano settentrionale della Russia e comincia a Smolensco ad essere navigabile, è tagliato nel suo corso da parecchie cateratte prodotte dal successivo abbassamento del suolo, e che impediscono la navigazione fluviale, nella stagion delle magre. All' ingresso del vastissimo liman sui due opposti capi sorgono la fortezza di Otciakoff su quello del Nord, sull'altro il forte di Kilburn. Otciahoff presa e rovinata due volte nel XVIII secolo da Munich e da Potemkin, non è più che una borgata senza altra importanza che quella delle sue fortificazioni. Nicolaief, sul Bug, a sei leghe sopra la sun foce nel Liman, è una grande e bella città, fondata nel 1792 da Caterina II che ne fece il suo principale arsenale marittimo sul mar Nero, a un'epoca in cui Sebastopoli non esisteva ancora. I cantieri, l'arsenale e tutti gli stabilimenti della marina sono magnifici. La città contiene una populazione di 15 mila anime, e vi si costruiscono navi di linea, ed altri bastimenti di guerra. Il Bug ha più di trenta piedi di profondità innanzi alla città, ma la sbarra del Liman non avendo che diciotto piedi, è d'uopo trasferire i vascelli al mare col mezzo di camelli, grandi battelli allungati che si applicano ai fianchi d'un naviglio per sollevarlo. Attualmente i vascelli costruiti a Nicolajef sono condotti a Sebastopoli per esservi armati. Col sussidio di camelli, le navi costrutte sulla Neva a Pietroburgo sono trasferite a Cronstadt. Questa mancanza di profondità protegge Nicolajef contro gli attacchi d'una flotta, a meno che questa non abbia a sua disposizione una flottiglia fortissimamente armata e un corpo di truppe da sbarco molto considerevole.

(continua)

#### ~~<del>>>></del>••<del><<</del>~~

#### LA STRENNA DEL BRENTA

lugegnosa è la carità! dicevo a me stesso leggendo questo caro libretto pubblicato teste in Padova a beneficio di quell'asilo per l'infanzia, libretto contenente versi gentili e prose
italianamente leggiadre deltate da uomini maturi conosciuti nel
mondo letterario e scientifico e da giovanetti bennati, tutti uniti
in un solo pensiero, in un affetto solo. I nomi di questi egregi
sono: A. Berti, E. Biagi, M. Callegari, P. Canel, A. CittadellaVigodarzere, G. Cittadella, E. Corsini, C. Del Re, E. Fiorioli,
G. B. Fiorioli, F. Nardi, G. Cecchini-Pacchierotti, G. C. Parotari,
A. Pepoli, A. Rivato, M. Scarpis, G. A. Sorgato, L. Tallandini,
G. Trivellato, A. S. Vicentini; compilatore un giovanetto non
ancora ventenne, Leonardo Auseimi. Davanti ad uno scopo così
santo, ad una idea così generosa la critica tace; però avrebbe
nei libretto cui eccenno molto da rallegrarsi, chè la più parte

di que' versi esprimono sentimenti delicati, affetti veri, amore del prossimo, coscienza della dignità umana. Ringraziando gli scrittori della Strenna del Brenta perchè fecero un' opera buona (e l'esempio del bene è sempre di un' utilità più che municipale) mi piace notare solo una cosa trà le molte degne di lode, ed è uppunto l'incoraggiamento dato all'eletta gioventi studiosa padovana da uomini chiarissimi per istudii profondi e per esercitato magistero, come sono i Professori Nardi e Canal, e da un Andrea Cittadella-Vigodarzere, nome onorato più per la nobiltà dell'ingegno e del cuore che per la nascita illustre e pel ricco censo, vanto non picciolo in ispecialità a questi tempi.

VOCI FRIULANE SIGNIFICANTI ANIMALI E PIANTE pubblicate come saggio di un vocabolario generale della lingua Friulana.

Dal vocabolario della Lingua Friulana che il dotto filologo ab. Jacopo Pirona va da moiti anni compilando, il di lui nipote dott. Giulio Andrea Pirona, ch' insegna atoria naturale nel patrio Ginnasio, estrasse le voci indicenti snimeli e piente, e le pubblicò testè cai tipi Trambetti-Murero collo scapa e di dare un saggio del maggiore lavoro e di invilare tutte le colte persone del paese a contribuire a tale opera con quello nozioni che per ventura avessero in proposito. Noi che altre volte abbiamo parlato in questo fuglio del vocabolario della Lingua Friulana come di un dono affettuoso che offcirà il prof. Pirona alla sua piccola Patria, vedemmo con piacere tale pubblicazione, e perchè è arra del molto che dobbiamo aspettarci dai pazienti studii del compilatore, e perche l'opuscoletto ora pubblicato è di gia una specie di Flora e di zoologia friulana, avendo il dott. Pirona, cultore felice dell'istoria unturale, apposta ad ogni voce, oltre la denominazione italiana, unche la denominazione sistematica dei naturalisti.

L'opuscolo è in vendita presso i principali Libraj, e speriamo ch'esso sarà gradito in ispecialità ai giovanetti studiosi dell'istoria naturale, che potrauno approfittarne nelle autumati vacauze e per riandare gli studii della scuola, e per confrontare le nozioni avute cogli oggetti che facilmente potranuo avere sott'occhio.

#### **EPIGRAMMI**

1.

Se chiamar padre Chi figli genera Sempre s'usò, Perché Silvestro Padre de poveri Non chiamerò?

2,

Sempre indefesso Tizio ad ogni esta
A ogni vendibile cosa contrasta;
Stà li se vede qualche effar grosso
S'anco la febbre avesse indosso.
Quando nel sorgere dalla sua tomba
Squillar degli angeli udrà la tromba,
Preso un equivoco, esclamerà:
Si fanno affari? Eccomi qui l

SALERER

#### CRONACA SETTIMANALE

Il seguente fatto bastera a far conoscere quanto sia la degradazione del clero della pretesa chiesa ortodossa di Russia. Un gentiluomo inglese, attraversando un villaggio della Russia meridionale, vide sulla piazza grau calca, ed avendone chiesta la cagione, gli fu risposto che quella gente era fi convenuta per chiudere in una sia il suo papasso. E perchè lo trattano a quel modo quel povero prete? domandò quel signo-

re. Perchè è sabhato, gli su risposto, e siccome egli si ubbriava ogni di, cesì lo si imprigiona il sabbato affinche la domenica possa degnamente ministrare i divini uffici. Finiti questi, lo si lascin libero perchè possa ubbringursi di nuovo tutti gli attri giorni, della settimana. — Che vi pare, onesti Lottori, della temperanza di questi preti ortodossi?

Il parlamento logiese ha testè emanato a una legge all'effetto di guarantire la igiene urbana delle esclazioni insal'ubri derivanti dal funo dei cammini delle grandi officine, ingiungendo di direttori e posseditori di questo di dover giovarsi di quegli argomenti che la scienza imoderna ha discoperto all'effetto di rendere inoque alla pubblica solute quelle esulazioni moleste.

A Roma furono resi, or ha giorni, solenni onori funelri a findovico Potenzium che glà fu console perpetuo d'agraria presso la Cumera di Commercio di quella Città.

L'esistenza di un tal Magistrato in quella illustre Metropoli ci la prova del quanto in questa sia avuto in pregio l'agricoltura, cosa di cui non si può maravigliare ove si consideri quanto quest'arte losse stimato degli antichi Romani, si quali ebbero sempre appositi ufficiali che ne tutelavano le sorti, quali erano i censori agrari che lurono onore e lume alla agricoltura romana.

A Berlino fitrono resi solenni esequie ad un valente artefice meccanico, il quale mercè lo studio l'ingegno e l'onestà ana si elevó dell'amile condizione d'operajo apprendista a quella di posseditore e conduttore di una grande officina di macchine per terroviari, officina da cui mercè l'opera di 3000 artieri ascirono 500 locomitive ed altri ammirandi congegni.

Questi miracoli di ingeguo e di diligenza non potranno certamento compirsi mai ne anco in proporzioni molto minori nel nostro paese finche ai nostri giovani artefici diletteranno le scuole tecniche e saranno abbandonati, come il sono in balia all'ignoranza per cui sono condanasti a procedere, a geisa d'orbo senza luce soguendo le norme fallaci del cieco empirismo a vece che gli avvisi indiffettibili della esperienza illuminata dalla face delle scientifiche discipline.

In un giornale francese abbiemo letto una proposta umanissima e che molto onora il savio medico che la fece. Questo egregio filantropo richiese al suo Governo d'imporre, invece di ogni altro balzello, si proprietari degli stabilimenti di aque medicinali l'obbligo di proferirae a modicissimo prezzo agli ospedali quante ne potessero abbisognare pei loro malati e pegli infermi poveri d'ogni città, alfinche fosse tolto alfine la crudele parzialità che 'i soli ricchi abbiano di avvantaggiarsi di un compenso che la natura benefica dispensa liberamente a conforto di tutti i sofferenti.

Noi ci affrettiamo di rendere la meritata tode al cortese autore di questa proposta, pregando i nostri Governanti a consideraria grayemente, essendo omai tempo che anco agli infermi poverelli sia largito un soccurso che sinora toro fu al duramente negato.

In parecchi stati d'Europa e recentemente in Piemonte si applicarono i giovani discoli ai lavori agricoli, e l'esperienza ba addimostrato che nessan altra industria soccorre meglio all'educazione religiosa ed ai buoni esempi, per conseguire la riforma morale di quei traviati.

Un velebre medico francese che per molti anni pose l'ingegno a riasanare i maniaci, dopo aver sperimentato ogni maniera di cura si morale che fisica, affermava teste in un gran consiglio di sarj che nessuno dei metodi curativi da lui a questo effetto tentati corrispose meglio di quello di dedicare ipazzi si lavori agricoli ed orticoli.

Siccome nessuno dei passati panegeristi dell'agricultura accennarono nei loro scritti a questi suoi vanti, così noi ne pigliamo ricordo perche i futuri lodatori di quest'arte nobi-lissima si giovino anche di questi argomenti unde persuadere i giovani possidenti a farne degna stima e ad applicar l'animo a studiaria con ogni affetto.

Parecchi stimabili giornali hanno accennate si due pregiudizi che ora in Toscana ed in Francia fanno mal governo
dei poveri senni umani, il primo de' quali è d'immaginare che
le esslazioni del carbon fossile diffuse dalle locomitive delle vie
ferrate sia cagione della criptogama tanto fatale si vignett, if
secondo quello di immaginare che mercà i convogli delle ferrovie si propaghino le mulattie contagiose e più che tatto l'infernale cholera.

Rispetto al primo di questi pregiudizi noi raccomandiamo primieramente coi sopraiodati giornali e accoppiamo la nostra puvera voce alla tora, perché tatti gli nomini d'intelletto e di buona volontà sorgano ad oppagnario. Non così però avvisiamo riguardo al secondo porché se consentissimo essere quello un pregindizio, noi dovremmo un solo contradire alla nostra coscienza, ma a fare oltraggio al sopere, alla esperienza, alla probità di quasi tutti i più illustri e più sepienti medici italiani i quali unanimamente riguardano la agevolezza e la rapidità mercè i ferroviari, ora si percorrono grandissimi spazi, come uno dei mezzi più facili per diffondere i conteggi. Questo shbismo voluto dire perché teneri come siamo del appre liste liano e della fama di quei medici che alla loro fiatria sono luce e decoro, troppo ci gravava di veder riprovate come forse un errore popolare una credenza che è prefessata palesemente da quegl' nomini preclarissimi; credenza che non può essere contrasteta senza rischio supremo della pubblica igicae.

#### CRONACA DEI COMUNI

Gemona 14 agosto

A Udine avete l'esposizione di Arti Belle e Meccaniche's e il testro ella sera vi diletta colte armonie di Bellini e di Verdi, mentre l'occhio si fisa con piacere sugli effreschi di Domenico Fabris. Noi qui null'abbiamo di ciò; ma quest'a moze santo dell'arte pare che anche in povere horgate e villaggi s'insinui per divenire scuota di costuni gentili. Vidi, per esempio, l'altrieri la Parrocchiale di Osopo in ristauro per merito di quel degno Parroco Della Stua, e lavorarvi quello stesso Fabris che dipuse il soflitto del testro di Udine. Vidi pure la bella chiesnola di Ospedaletto, lavoro intrappreso colle sole offerta di quella buona gente, e deve del peri il Fabris ci proverà di nuovo la sua abilità negli affreschi. Vedete dunque che i villaggi del Frinti sono sulla buona età, e, in tempi meno scisgurati, coopereranno al maggior progresso della piccola Patria.

#### COSE URBANE

Il tuono del cannone annunziava venerdi passato agli Udinesi l'alba del faustissimo giorno natulizio di Sua Maesta
l'Imperatore, e alle ore dieci a mezza convenuero nella Metropolitana le Autorità Civili e Militari ed ogni rappresentanza
cittadina. Pontificò Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, a
ne' soliti punti del rito soleune si fecero le salve della i. r.
truppa schierata in bell'ordine sul piazzale, como pure dall'artiglieria del Castello. Dopo la Messa fu cantato l'Iuno
Ambrosieno.

Alla sera nel Teatro tra un numeroso concorso si cantò l' Inno Imperiale prima dello spettacolo d' opera.

L'I. R. Cav. Delegato a solemizzare degnamente con benesicenza educatrice il faustissimo giorno natalizio di S. M. I. R. A. dono cento fiorini, monelo di convenzione, al nostro Asilo infantile di Carità. Approsittiamo di tale circostanza per raccomandare di nuovo questo utilissimo istituto agli Udinesi e per ringraziare quel pio Sacerdote che con tanta abnegazione e costenza lo dirigge, meritandosì le henedizioni della classe novera.